#### A880CIARIONE

Udino a domicilio e in tutto il Regno lire 16.

Per gli stati esteri agginngore le maggiori speae postali — semestre e trimestre in preporzione.

Numero separate cent. E arretrate > 13

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

Le inserzioni di annunsi, articoli comunicati, neorologie, atti di ringraziamento, ecc. si ricevono unicamente presso l'ufficio di
Amministrazione, via Savorgnana n. 11, Udine. —
Lettere non affrancate non
si ricevono ne si restituiscono manoscritti.

INSERZIONI

## E quando finirà?

Ieri, vedendo la resistenza opposta dai ferrovieri ai camerati milanesi e per altri segni, fummo indotti a credere che queste grandi esercitazioni sarebbero troncate fra l'indignazione della grandissima maggioranza del popolo italiano. È non se ne sarebbe parlato più.

Oggi siamo costretti a ricrederci. Coloro che sono alla testa di questo moto insurrezionale (perchè non altrimenti può chiamarsi) abusano della mansuetudine del popolo italiano, il quale più che indignato, come dovrebbe essere, si mostra avvilito da questa soprafazione insensata — che non trovò reazione da nessuna parte.

Giolitti deve lasciar fare, in omaggio alla sua politica, che — oggi come nel 1893 — diede gli stessi perfidi risultati: i deputati della estrema sinistra che sono tutti convinti (tranne pochi energumeni, mezzo analfabeti) della stupida malvagità di questo moto, invece di opporsi alla bestia trionfante, la approvano, la lusingano; prolungando il periodo doloroso e vergognoso.

Se il popolo italiano vorrà riflettere sui casi attuali si persuaderà che è tempo di intimare la fine di questa politica la quale ci conduce direttamente al disastro. In nome della libertà per tutti è tempo che la nazione imponga il rispetto delle leggi a questo gruppo di nomini che pretendono esserne i padroni e sopprimono i servizi pubblici, i giornali, i mezzi di sostentamento. In nome della civiltà, se non si vuole che la nostra nazione torni ad essere Iudibrio del mondo, è urgente finirla col barabbismo che terrorizza di nuovo le nostre grandi città.

Ma il Governo se vuol far uscire meno male la nazione da questa crisi, deve opporsi risolutamente ai tentativi dell'Estrema la quale — impotente a resistere alle imposizioni della piazza — gli viene ricacciata addosso.

Mai come stavolta i partiti parlamentari chiamati estremi, si mostrarono incapaci di pensiero e di azione. El questo è il vero naufragio della politica da bazar che si pretendeva imporre all'Italia e che la piazza rivoluzionaria ha rovesciato per conto della barabberia italiana.

## MILANO

· · · · Milano piega in tal modo sotto il suo fato: essa che si proclamò un tempo, la vera, la grande, l'unica Vestale e banditrice della libertà, vede <sup>o</sup>ggi cffese in se stessa le libertà elementari. Dieci giorni or sono, essa Plaudiva tutta esaltandosi a un comizio Per la libertà di stampa: ed oggi, le Organizzazionî operaie più feroci di ogni fisco regio e imperiale, di ogni sequestro preventivo, sopprimono i giornali senza distinzione di sorta; non <sup>80lo</sup>: ma quasi ciò non bastasse im-Pediscono la vendita in Milano dei giornali di fuori e tentando di mono-Polizzare l'opinione pubblica, creano una specie di I. R. Gazzetta di S. M. lo sciopero generale, scritta di comune accordo dagli anarchici, dai repubblicani e dai socialisti, la trimurti gloriosa che in nome della libertà violenta <sup>8</sup> sopprime ogni diversa opinione.

in Milano la sua applicazione rigorosa; chi volle superbamente erigersi a maestro e dispensatore della libertà vera, piega oggi e si abbatte sotto l'impero della peggiore tirannide. Il domani è grave ed il certo; ma l'oggi è certamente pieno di avvertimenti. (Dalla Sentinella Bresciana).

## Gli episodi comici

La *Provincia* di Como reca un ampio resoconto del comizio in cui si decise di finire lo sciopero.

Ne togliamo questo brano:

L'avv. Noseda (il caporione dei radicali) fa un discorso per provare che lo sciopero non ha più alcuna ragione di continuare.

Voci Ma che! vogliamo lo sciopero.

Una voce isolata e roca — Vigliacchi! assassini!

Risa g-nerali.

Noseda — Ma è la rivoluzione che qui si vuole? Ebbene, se domani vi fosse la rivoluzione io sarei con voi; ma...

Una voce a destra — A Chiasso!
Noseda —.... Ma la rivoluzione deve
essere organizzata; altrimenti è inutile
discorrerne.

Torna quindi a parlare della cessazione dello sciopero e perora per gli operai che hanno famiglia.

Una voce. Che importa la famiglia?

Noseda — La famiglia è cosa sacra.

Finalmente l'oratore propone un ordine del giorno che viene accolto da un urlo pauroso.

Finalmente il presidente riesce a mettere ai voti la proposta finale:

— Chi approva la ripresa del lavoro passi da questa parte verso l'uscita; chi non approva vade là in fondo dalla parte opposta.

La votazione per divisione accade fra grandi clamori. Quando i due campi sono divisi si vede con meraviglia che i fautori dello sciopero sono circa duecento mentre coloro che vogliono riprendere il lavoro sono più di duemila.

Grida, urla, risa. I vinti non voglino cedere; essi hanno dalla loro molti ragazzi di buoni polmoni che urlano: sciopero! sciopero! Ma alla fine tutti se ne vanno.

Leggiamo in un giornale di Padova:

"A Padova sile 18 si increciano diversitreni: la stazione iersera era anche più
in confusione per la presenza di un reggimento di bersaglieri di ritorno da Udine
con destinazione a Firenze, i quali bivaccavano sotto la tettoia trasportando
sacchi e oggetti sulle vetture loro riservate.

Un episodio comico, se non fosse irritante: un signore, che aveva la sezione del biglietto di ritorno per Vicenza, entra in stazione senza che, nel trambusto, ci sia alla porta il capo sala che gli buchi il biglietto.

Sul treno gli capita un controllore Cardone che ha il buon tempo di scoprire la contravvenzione nel fatto.... che il biglietto non è bucato.

E al vagigiatore tocca pagare la penale!
Intelligente, non è vero, quel Cardone!
Fu sporto reclamo al capo stazione di
Vicenza perchè, anche in tempo di sciopero, le stupidità e le soperchierie non
devono essere sopportate.

## I NOSTRI UOMINI

Pare che eggi si viva in un intervallo di generazioni politiche senza la speranza di vederne comparire una nuova all'orizzonte. Non che manchino uomini d'ingegno e giovani di valore (1); quello che manca è la visione chiara di uno Stato sano in cui vada unita alla forza di carattere, quella abilità persuasiva che possa trar seco simpaticamente le masse. In molti, per vero, e specialmente nei vecchi, si verifica la prima condizione; ma in essi difetta la forza, in taluni il carattere, in quasi tutti la potenza attrattiva.

In uno, il Sonnino, si riuniscono le tre prime qualità, ma la quarta non si può proprio dire che l'abbia.

Il Giolitti, se non verso le masse, verso i parlamentari, avrebbe anche questa, ma se eccede nell'abilità da una parte, non eccede certo nel carattere dall'altra.

Il Turati per la grandezza dell'ingegno, per la forza del carattere e per l'onestà che lo fanno rispettare anche dai non seguaci avrebbe un grande avvenire, se ancora fosse in tempo ad abbandonare i grossi pregiudizii socialistici sulla missione dello Stato.

Il Gianturco, altro fortissimo ingegno, si tiene troppo lontano dalla praticità della politica perchè si possa in lui molto sperare.

(4) Benchè non in tutto d'accordo sui gindizi espressi in questo articolo, che usol dalla penna di un uomo il quale acquistò singolari benemerenze nella vita pubblica, lo pubblichiamo volentieri, perchè è contiene delle ve rità che è utile far conoscere. Il Luzzatti che per la elasticità della mente e bontà di cuore non la cede ad alcuno, deve essere lasciato fuori per deficienza nella serietà del carattere.

Il Sacchi, personaggio politico fra i più rispettabili, non può dare affidamento di larghe speranze perchè con lui si sarebbe sempre al punto di dirgli: la si decida.

E così di seguito. E' doloroso concludere non potersi trovare alcuno fra i nostri migliori uomini sul quale, in caso di crisi, possa in questi momenti contere l'Italia per garantire il suo migliore avvenire.

S. P.

### Lacrime di coccodrillo

In una famiglia, quando avviene una grave disgrazia accidentale, tutti si occupano, specialmente nei primi tempi, ad evitare ogni occasione affinche quella disgrazia non abbia a rinnovarsi. Nella famiglia socialistica invece pare che ci si metta una cura particolare a rinnovare quei fatti che inducano la povera folla in tentazione.

Ai capi di quella famiglia dunque non fanno tanto pena le vittime destinate del proletariato civile e molto meno del militare; ad essi più di tutto preme di far vedere che hanno influenza sul pecorume delle masse che mandano allegramente al macello e poi piangono sullo spargimento di sangue. Non altrimenti agisce quel gran rettile africano che fa echeggiare i suoi pianti sulle sponde del Nilo.

## ONORE ALL'ESERCITO!

Un doloroso compito spetta oggi all'esercito: quello di infrenare gli eccessi a cui purtroppo qualche elemento torbido, che si inflitra tra la massa buona e serie dei layoratori, tenta trasformare la mutage solenne protesta dello sciopero in una gazzarra di improperii e di vandalismi.

A questa dura prova chiamato, l'esercito risponde, come sempre, mostrandosi degno della fiducia e dell'affetto della nazione, senza badare a fatiche, senza perdere la calma e la serenità, e portando verso il popolo, di cui è nobilissima emanazione, verso i fratelli eccitati, anche se qualcuno di questi giunge a trasmodare e ad ingluriare, una benevolenza, una indulgenza che nella forza è dignità spiccata.

La Gazzetta del Popolo racconta in proposito:

Tra i popolani abbiamo colto le espressioni ammirative verso ufficiali e soldati che non hanno un momento ceduto ad impazienza e impeti d'ira malgrado il contegno insultante di alcuni sciagurati, i quali facevano torto alla maggioranza dei pacifici dimostranti.

Egregiamente diceva ieri appunto il senatore Saracco: — « Se dovessi — così esprimevasi il venerando uomo — indicare una bandiera intorno a cui stringersi per il partito liberale italiano, indicherei l'esercito, dove è tanta nobiltà di proposito, tanto spirito di sacrificio, tanto sano principio di autorità ».

E la riconoscenza della Nazione va all'esercito, che nei giorni più tristi è saldo e sereno al posto del dovere!

## Chiamata sotto le armi

La voce eta esatta. — Il Governo aveva pensato alla chiamata sotto le armi di una ed eventualmente di due classi (78 e 80.) — Il Comando del Distretto di Padova, aveva già impartite le disposizioni e la tipografia Penada, aveva fatto chiamare il personale per la stampa del manifesto.

All'ultima ora, invece, venne la sospensiva.

## La calma a Roma

Roma, 19. — Al Ministero si spera che la giornata trascorrerà tranquilla. A tutti i prefetti è stata rinnovata l'istruzione di non impiegare la forza che contro eventuali violenze. Si nota con soddisfazione che a malgrado della grande estensione e dell'indole del movimento, si sono avuti relativamente pochi incidenti, e anche questi hanno il carattere di fatti isolati.

Il lavoro è stato ripreso dapertutto.

## CIO CLE AVVELLE à Velezia La giornata di domenica Venezia in balla dei buli

(Nostra corrispondenza)
Ci scrivono in data 19, mattina:
Solo ora posso mandarvi qualche
notizia su ciò che è avvenuto ieri qui.

Le scene che si svolsero ieri sera resteranno memorabili e serviranno a dimostrare a quali eccessi si abbandoni una folla guidata da pochi scamiciati.

Lo sciopero venue proclamato anche a Venezia ed è esteso a tutti i rami del servizio pobblico e privato. Soltanto i primi treni partirono ieri mattina, ma poi alle 9.25 la folla dei dimostranti riuscì ad impedire la partenza del diretto per Milano.

I viaggiatori furono costretti a discendere dagli scompartimenti e ad uscire dalla stazione.

Sul piazzale esterno toccò loro la poco gradita sorpresa di non trovare nè una gondola nè un facchino, nè un vaporetto. Non vi descrivo le scene di protesta ed i moccoli di quei poveri viaggiatori.

Per rendere poi più impossibile la comunicazione cella terra ferma, i dimostranti ostruirone con peate il Canal regio, di modo che restò chiusa la via anche al vaporetto che va a Mestre.

Numerose comitive di gitanti che erano già sui vaporetti, pronte a partire, o partite con i primi treni, rimasero sequestrati nei dintorni di Venezia.

Per sgombrare il Canal regio fu necessaria una torpediniera, ma ancora non fu ristabilito il servizio del vaporetto per Mestre.

E' ormai deciso che nè oggi nè domani, alcun giornale abbia ad uscire. Alla sera la dimostrazione degli scioperanti assunse un aspetto ancora più

Pauroso.
Tutta la città era all'oscuro e i dimostranti presero gusto a mandare in

frantumi numerosi fanali. Vennero chiusi tutti i teatri i caffè i restaurants. ecc. ecc.

La vita dei pacifici ed onesti cittadini è sospesa; trionfa invece la piazza.
Colonne di teppisti, faccie patibolari
che escono dai bassifondi solo in queste circostanze attraversano la città
urlando, effendendo i passanti, e facendo volare i vetri dei negozii che
non si chiudeno prontamente al loro
passaggio.

In piazza S. Marco circa 2000 dimostranti volevano spegnere i lampadari elettrici ma furono dispersi da carabinieri e guardie di finanza.

Le imprese canagliesche ed i tumulti si ripetono per le vie ad ogni istante, e queste turbe di oziosi e di vagabondi osano cantare l'inno dei lavoratori.

Lo spettacolo è sconsolante. I carabinieri, facendo ad ogni costo il loro dovere, riuscirono ad operare alcuni arresti dei più facinorosi, ma l'autorità politica, troppo tenera, ne ordinò il rilascio.

Il bello si è che si fanno giungere i rinforzi: ma per farne che? Non è meglio che la piazza trionfi?

Si attende ad esempio il Giovanni Bausan, partito da Taranto a tutto vapore per sbarcare a Venezia 500 marinai. La folla però se ne infischia perchè sa che può far ciò che vuole.

Basti dire che un delegato, certo Gambella fu preso a calci e a pugni durante una seconda dimostrazione avvenuta in piazza S. Marco ripetutasi ieri sera alle 10.

Si ebbero i soliti discorsoni eccitanti sotto la larva di raccomandare la calma dei soliti Musatti e Marangoni.

La stazione ferroviaria è piantonata dalla truppa e all'una di questa mattina arrivarono rinforzi di fanteria. I dimostranti cercarono, sanza riuscirvi di impedirne l'uscita dalla stazione.

# A questa lettera pervenutaci ieri sera

aggiungiamo le seguenti notizie pervenutaci più tardi.

Venezia, 19. — Quando stamane all'una arrivarono i rinforzi di fanteria
avvennero violente collutazioni durante
le quali furono gittate contro i soldati
le tavole di un'armatura: alcuni soldati rimasero feriti dai chiodi. Il gruppo
degli scioperanti ricacciati dalle Fondamenta degli Scalzi, dal ponte di ferro
e dalla Fondamenta S. Simeone tentarono su un ponte improvvisato colle
barche d'entrare nella stazione per
impedire la partenza dei treni. La
truppa voleva sparare, ma fu trattenuta da un delegato.

Dopo molti sforzi gli scioperanti furono dispersi, e la stazione fu completamente bloccata dalla truppa. I treni che dovevono partire alla mezzanotte non sono ancora partiti: si spera che partiranno fra un'ora. Turbe di malviventi continuano a scorazzare per la città; In Campo San Bortolomeo un giovinastro fra gli applausi e le grida della turba arrampicatosi ruppe l'orologio elettrico: così il Campo restò completamente al builo. Per tutta la città non ci si vede a camminare.

Questa mattina i cittadini onesti, non quelli che avevano scorazzato tutta la notte tumultuando, si svegliarono e la città non aveva nè pane nè latte. I caffè erano chiusi temendo la rottura dei vetri. Furono mandati dei barconi a Mestre pes provvigioni.

Venezia è di uno squallore eccessivo e a ciò contribuisce la grigla giornata. E' proprio il caso di ripetere col Fu-

> Il morbo infuria il pan ci manca sul ponto sventola bandiera bianca!

## Todeschini e compagni

Venezia 19. — Stamane un gruppo di scioperanti tagliò alcuni fili telegrafici. La staziona è sorvegliata dalla truppa. I treni partono e arrivano regolarmente.

Nel cortile della palestra di San Provolo si è tenuto un comizio, cui intervennero circa trentamila operai. Parlarono Marangoni, Tommasi ed altri vibratamente

Lo sfollamento segui senza incidenti. Nel pomeriggio si terra un altro comizio, in cui Todeschini proclamerà lo sciopero. La cittadinanza non è allarmata. Stasera si disporranno pattuglie all'entrata dell'Arsenale, dove si è formato un assembramento, per impedire agli operai di entrarvi. L'ammiraglio lo fece sciogliere con getti d'acqua.

Il servizio della posta al Lido, alla Giudecca e a Murano e il trasporto dei viaggiatori rimasti al Lido è fatto da barche della regia marina.

La città è occupata in vari punti dalla truppa. Il contegno della forza è lodevolissimo.

#### Revolverate ed altre cose Venezia 19, (sera). Circa la giornata

odierna si conoscono i seguenti episodi: Stanotte un gruppo di scioperanti recatosi al Municipio, voleva che fosse spento il fanale dei pompieri.

Uscito il comandante Sansoni con alcuni vigili successe una colluttazione. Furono esplosi tre colpi di rivoltella non si sa da chi. Due scioperanti e il Sansoni rimasero leggermente feriti da colpi d'arma contundente.

Oggi furono costretti a scioperare i camerieri e i cuochi degli alberghi. Tutti i forestieri abbandonano Venezia. Comincia a farsi sentire il disagio economico.

Stamane alle 8.30 un gruppo di scioperanti invase l'ufficio telefonico di
calle del Carro e impose alle telefoniste
di abbandonare il servizio. Mentre le signorine obbedivano alla minacciosa intimazione, sopraggiunsero guardie e
carabinieri che dispersero i dimostranti.
Ora il servizio procede regolarmente.

La stazione è protetta dalla marina, l'Arsenale è difeso da 280 marinai. E' pure protetta la stazione idrodinamica temendosi l'ostruzione della fonte. Una comitiva di padovani trovandosi stanotte al Caffè Santa Margherita, furono minacciati dagli scioperanti chiedenti la chiusura. La polizia non potè impedirlo.

Nel comizio di stamene gli scioperanti alzarono per chiasso un moretto. Il presidente Marangoni li redargul.

Essendosi sviluppato un piccolo incendio nei pressi del Municipio gli scioperanti impedirono ai pompieri di accorrere. Successero colluttazioni.

Nel sestiere di Castello due negozi di salumai furono invasi e svaligiati. Un ragazzo, colpito da sincone, do-

Un ragazzo, colpito da sincope, dovevasi portare in gondola all'ospitale, ma gli scioperanti ne impedirono il trasporto.

Nel pomeriggio cominciarono ad uscire pattuglioni armati.

## Il Comizio degli scioperanti

Venezia, 19. — (sera) Alle 3.30 pom. nel cortile di San Provolo si tenne un secondo comizio cui parteciparono circa quattromila persone.

Si notò un mediocrissimo entusiasmo. Parlò primo il propagandista Marangoni il quale si disse soddisfattissimo della riuscita della protesta contro i fatti di Buggerru Casteluzzo e Sestri Ponente.

Aggiunge che avrebbe dovuto par-

lare al Comizio il deputato Girardini di Udine, ma non potè intervenire dovendo recarsi a Roma alla riunione dell'Estrema Sinistra.

(Notiamo che l'on. Girardini giunse a Udine stamane 20 col tram di S. Daniele, reduce da Fagagna ove trovasi in villeggiatura. N. D. R.).

L'oratore comunicò poi che in seguito alla nota deliberazione dell' Estrema Sinistra di portare la questione alla Camera, lo sciopero generale cesserà in tutte le altre città, perciò la Camera del lavoro di Venezia decise por fine allo sciopero a Venezia nei seguenti modi: stasera alle sei riprenderanno il lavoro i gasisti per provvedere all'illuminazione pubblica per domani e per i giorni successivi ; i fornai e gli accendi fanali alla mezzanotte; domattina nelle consuete ore le altre classi; soltanto i tipografi riprenderanno il lavoro appena domani sera.

Essendo lo sciopero cominciato ufficialmente la scorsa notte alle 12, la città deve restare al buio fino alle 12 di stanotte!

Parlarono poi altri oratori anche in più esplicito senso rivoluzionario. L'operaio Barbarò portò il saluto del proletariato triestino.

La città è seccata dallo scioper. Continuamente si vedono forestieri che portando sulle spalle o in mano le loro valigie si avviano alla stazione.

La pace finalmente l

Venezia, 20. ore 1 - A quest'ora quasi tutti i fanali sono riaccesi. Alcuni cesse vennero riaperti. La città è quasi deserta e silenziosa. Girano pattuglioni di soldati. Venezia riacquista la sua fisonomia civile. Le redezioni dei giornali sono chiuse. I giornali torneranno ad uscire appena mercoledi mattina.

, A TREVISO

Treviso, 19. — Fu proclamato lo sciopero generale fino a mezzanotte. Negczi, opifici, caffè, trattorie, osterie, tutto è chiuso. Parlarono l'avv. Boscolo il dott. Tessari e due operai Alle 5 pom: si tenne un secondo comizio dopo il quale gli operai mossero in corteo imponentissimo, Ad ore 6 l'avv. Boscolò sciolse la riunione. Vi è calma assoluta.

A VERONA

Verona, 19. -- Lo sciopero è generale. Tutti i negozi sono chiusi. Diecimila scioperanti fecero una passeggiata traverso la città, facendo arrestare.

A MESTRE

Mestre, 19. — I negozi sono chiusi; i lampioni forono rotti. La città è occupata mititarmente. Sono interrotte le comunicazioni telefoniche con Treviso e Mirano dove pare siano accaduti disordini.

Milano, 19. - Oggi alle 11 è mezzo si tenne il solito comizio all'Arena. Parlarono Corradi della Camera del lavoro, un operaio trapanese, certo Bonfiglio, e Lazzari che stigmatizzo il manifesto conciliativo degli Esercenti.

Bertolotti parlo a nome dei ferrovieri i quali decisero di staccarsi della Federazione dei ferrovieri per proseguire la lotta autonoma. Il comizio fini senza incidenti.

La nota agitatrice socialista Linda Malnati, maestra comunale nel pomeriggio fu aggredito nel parco da sei teppisti che tentarono di decubaria. La Malnati si salvo fuggendo. Milano 19. — Il pomeriggio passa

relativamente calmo. 答

Le vie della città essendo ridotte, per mancanza degli spazzini, in uno stato indecente.

Vari gruppi di scioperanti vollero opporsi all'inaffiamento, circondando i carri. Vigili e guardie intervennero disperdendo ed arrestando parecchi scioperanti, incoraggiati ed applauditi dai cittadini. Una commissione di esercenti si recò dal sindaco chiedendo la riattivazione dei servizi pubblici.

Altra riunione di cittadini si terrà stasera per sollecitare la ripresa del

tram domattina. I giornali perciò usciranno mercoledi mattina. A die die die pro-

La folla indignata sinta gli agenti negli arrecti Gli esercenti protestano:

Milano 19. Il comizio pomeridiano all'Arena è finito alle 6. La folla, stanca e snervata dal vento gelido, ascolto una lunga concione di Costantino Lazzari, che esertò gli scioperanti a rifiutarsi di pagare gli aumenti delle pigioni. Alcuni gruppi di scioperanti giunti in piezza del Duomo vociando e urtando i tavoli dei ceffe provocarono

una reszione da parte della cittadinanza. Molti esescenti e commercianti venuti a diverbio coi più scalmanati menarono scapaccioni e legnate: i colpiti reagirono; accorsero le guardie e cominciarono gli arresti; i cittadini applaudirduo freneticamente dando man forte agli agenti nel tradurre gli arre-

THE REPORT ASSESSMENT OF STREET

stati alle questura, cosa mai accaduta a Milano. I tafferugli durarono mezz'ora. Per domani si prevede che il secvizio del tram sarà parzialmente ripreso; quello del gas funzionerà completamente.

(Vedi le altre notizie dello sciopero in III. pagina)

NECROLOGIO

Il figlio di Bismark

Un telegramma da Friedrichsruhe annunzia che è morto Herbert Bismark Era da molto tempo ammalato di cancro allo stomaco.

Figliuolo primogenito del grande cancelliere, fu prima soldate e fu ferito a Mars la-Tour nella guerra del 1870. Eletto deputato al Reichstag, debutto nella carriera diplomatica come segretario della legazione di Prussia a Dresda, poi fu successivamente addetto alle ambasciate di Londra e di Roma. Nella sua permanenza a Londra potè mostrare il suo fine tatto politico e diplomatico, compiendo felicemente una missione affidatagli dal suo governo per la questione dell'Egitto.

Ebbe nel 1881 un'avventura romantica che fece un grande rumere: rapi la principessa di Carolath, moglie del deputato tedesco, e fece con lei un viaggio in

Nominato ministro plenipotenziario all'Aja, fu poi richiamato e nominato sotto segretario di Stato agli affari esteri - ufficio nel quale, sotto la direzione del padre rese importanti servizi al suo

Da TARCENTO

La mostra bovina L'elenco delle premiazioni

Ci scrivono in data 19: Eccovi l'elenco delle premiazioni sulla Mostra bovina che con buon successo si tenne qui venerdi e sabato.

Stalle bovine

Regione: Pedemontana A. — Di Maria Antonio, Loneriacco — medaglia arg. Ministero I. p.

B. — Pividori Giovanni (Gastaldo Valentino) di Collalto — medaglia arg. Circolo II. p.

C. — Comelli Moro Giovanni, Torlano; Boldi Valentino, Tarcento; Cossio Luigi e fratelli Madonna d'Aprato medaglia bronzo III. p.

D. — Piccoli Enrico e fratelli Carvacco, Di Giusto G. Batta di Mattia-Moro Vendoglio — Diplomi di merito.

E. — Di Giusto G. Batta fu Giusto, Treppo Grande — Menzione onorevole. F. — Lucchi Leonardo, Collaito; Fasiolo Giuseppe e Angelo, ¡Treppo Grande - Diploma d'incoraggiamento. Regione montana 🦠

A. — Treppo Pietro Tisio, Sedilis - medaglia argento Ministero.

(Continua) Ministro Rava

Ecco il telegramma pervenuto al Presidente del Circolo agricolo di Tarcento dal ministro Rava che aiutò la Mostra con vero interesse, del quale gli è grata tutta la popolazione del Mandamento: Rallegramenti e ringraziamenti e auguri operoso Circolo agricolo.

Da CIVIDALE Una buona iniziativa — Le prove generali del « Faust ». Ci scrivono in data 19:

L'egregio dott. Accordini, con una circolare in data di oggi, invita tutti i medici del mandamento ad una adunanza da tenersi sabato p. v. alle ore 10 in una sala dell'ospitale civile, gentilmente concessa, per gettare le basi di un accordo tra colleghi, per il quale, d'ora in poi, si dovrebbero tenere fra essi delle riunioni ora in un sito, ora in un altro, ogni qualvolta ci fosse un caso clinico deguo di essere studiato. Gli scopi che il dott. Accordini si prefigge di raggiungere con le dette adunauze sarebbero :

I. Lo studio in comune di casi interessanti ;

II. Rinsaldamento dei vincoli di fraterna colleganza.

Scopi questi invero nobilissimi, per i quali noi auguriamo all'egregio dottore la miglior riuscita dell'opera sua.

Ieri sera ebbero luogo le prove generati dell'Opera Faust che si dara al nostro « Ristori » per sei sere, a cominciare da domani, Festa Nazionale. Un complesso di artisti, quali ha saputo scritturare questa volta l'impresa Bolzicco, non sarebbe stato possibile trovare.

La fama da cui erano qui preceduti la prima donas signora Natalia Talino, il tenore Bianchi Previ, il basso cav. Contin e gli altri artisti, ha avuto piena conferma negli eccellenti saggi della loro voce dati nelle prove di questi di.

Cori ed orchestra afflatatissimi, dimedochè può dirsi assicurato il suc-

reformed in instruction is the first to the contract of

cesso artistico, come, lo speriamo sarà anche quello morale e materiale dell'impresa e di colore che vi hanno coliaborato indifessamente per la buona riuscita.

Domani I.a rappresentazione, spettacolo di gala. Il teatro sarà illuminato a spese del municipio.

Da PORDENONE IL COMGRESSO DELLE SOCIETA' OPERAIE I cortei

Ci scriyono in data 19:

Ieri a Pordenone ebbe luogo il Congresso delle Società operaie con largo interventojdi operai e di rappresentanze. Alle otto del mattino si formò a Torre un corteo composto degli operai di quegli stabilimenti. Preceduti dalla banda che suonava l'inno dei lavoratori accompagnato da cori, si recarono a Pordenone.

Quivi erano attesi al largo di S. Giovanni da tutte le associazioni operale di Pordenone con bandiere, dal Comitato del Congresso, dall'on. Maffi e da un migliaio di operai. Quivi, formatosi il corteo, questo si recò alla stazione a ricevere le rappresentanze operaie aderenti al Congresso.

Dalla linea di Udine e da quella di Venezia arrivarono le seguenti rappre sentanze: Società operaia di Pordenone, Agenti e calzolai di Udine, Società operale di Udine, Buttrio, Casarsa, Castelnuovo, Valvasone, Cividale, S. Vito al Tagliamento, Codroipo, Spilimbergo, Sacile, Latisana, Cavasso Nuovo, Caneva, Stevena, Maniago Meduno, Gemona, Paluzza, Lestans, Tolmezzo Travesio, Sequals, Sedegliano, Pordenone agenti, Pordenone fornai, Magazzino cooperativo di Torre, Lega miglioramento Aman, Lega miglioramento di Torre, ecc. ecc.

Fu intuonato l'inno di Garibaldi. Riformatosi il corteo tutti si recarono sotto la loggia municipale al suono dell'inno dei lavoratori.

L'inaugurazione della bandiera

Quivi le bandiere si disposero attorno. al vessillo della Società di Pordenone che fu solennemente inaugurato. Padrini erano i signori Tessitori e Pascal. Parlarono il Sindaco Cossetti, il Presidente della S. O. di Pordenone sig. Asquini. Per invito degli operai parlò anche il dott. Rosso che rilevò la bancarotta del Governo liberale democratico. Dopo molti applausi alle rappresentanze fu offerto un sontuoso banchetto in Municipio.

Al Congresso

Alle 13 nel teatro ebbe luogo il Congresso. Presenti numerose rappresentanze e molto pubblico, parlò, presentato dal Sindaco, l'ex on. Maffi presidente della Federazione della Società operaie italiane.

Fu approvato lo statuto federale dopo lunga discussione, e fu esclusa Udine come sede del Comitato perchè la S. O. di Udine non fa parte della Federazione.

Parlarono in proposito l'avy. Concari, l'avv. Rosso e il rag. Ettore Driussi di Udine.

Segul la relazione dell'avv. Cosattini sull'operato del Segretariato dell'emigrazione. Il suo ordine del giorno fu approvato con un'aggiunta dell'avv. Cavarzerani.

Il dott. Pitotti parlo applaudito contro l'alcolismo e le sue proposte furono approvate.

Per ultimo l'avy. Policreti trattò l'argomento delle case operaie, e il suo dine del giorno fu approvato.

A far parte della Federazione vennero eletti come consiglieri il prof. Fornasotto, l'avv. Polo, l'avv. Cavarzerani, il sig. Asquini e l'avy. Concari; come sindaci i signori Fattorello reg. Botussi e l'avv. Cavarzerani. .

Fu approvata l'adesione al Congresso del libero pensiero.

Il banchetto

All'albergo alle « Quattro Corone » segui alle 512 il banchetto di oltre 200 coperti.

Parlarono il Sindaco Cossetti, Giordani, l'avy. Policreti ed altri. In città grande animazione,

Da SPILIMBERGO

Al Sociale

Ci sc rivono in data 18: Ieri sera al nostro Teatro Sociale grande serata di gala per festeggiare il lieto evento della nascita di Umberto, Principe del Piemonte. Il Teatro illuminato a giorno, a cura del Municipio; moltissime siguore, stupendo colpo d'occhio; si preluse con ia marcia Reale suonata dalla nostra brava banda dal paico scenico: applausi fragorosi ed insistenti: richiesta del bis Poscia la Compagnia di Cesare Matucci rappresentò la graziosa operetta I granatieri del Valenti nella, quale la comicità si sposa ed è espressa dalla brillante musica: tutti gli attori fecero a gara per la ottima riuscita, frequenti battimani, emersero il Matucci, coscritto, ed il Ginghini, tenente, che cantò egre-

giamente la romanza nel secondo atto, e della quale si volle la replica. Questa sera seconda ed ultima recita della Figlia di Madama Angot, e trattandosi di giorno festivo, calcolo ed auguro che vi sia numeroso concorso. Già a Spilimbergo si nasce col bernoccolo della musica, e di conseguenza la si gusta, in specialità se buona e bene eseguita.

A proposito di teatco, mi consta che un anonimo cittadino, tale la sua firma, scrisse una cartolina postale alla Autorità Superiore, preavvisandela della caduta del nostro Teatro, e della necessità di un provvedimeato. La serata di ieri sera gli ha dato torto, perchè maggior concorso non poteva esservi. Quale fu lo scopo di tale denuncia? probabilmente sfogo disbile concentrata. Ma questo signore, che non ha il coraggio di mostrarsi alla luce del giorno, doveva pensare che l'egregio prosindaco, la Presidenza Teatrale, e la commissione di vigilanza sui Teatri, in precedenza all'apertura, avevano esaminato accuratamente se si poteva o meno concederia. Vergogna al delatore!

Da PORDENONE Lo sciopero generale

a Torre di Pordenone

Ci telegrafano in data 20 ore 8: Stamattina è scoppiato lo sciopero generale a Torre di Pordenone.

Il paese però è tranquillo. Lo sciopero è avvenuto soltanto per solidarietà e non per malcontento.

Il lavoro verrà ripreso domani.

## il fausto evento in provincia A PASIAN SCHIAVONESCO

Il fausto evento fa qui da tutti festeggiato con insolite manifestazioni di allegria, con esposizione della bandiera nazionale, con illuminazione degli edifici, e con spari.

Il giorno 15 venne spedito il seguente telegramma:

Ministro Real Casa Racconigi Da queste umili popolazioni di Pasian Schiavonesco, ma fortemente devote Augusta Dinastia, giungano a Loro Maestà fervidi sinceri auguri pel fausto

evento.

Sindaco Venier

A CIVIDALE

Giungono notizie che in tutti i comuni del nostro serio e patriottico mandamento è stato festeggiato cordialmente dal popolo, la nascita del principe ereditario, con suono di campane, illuminazioni e esposizioni di bandiere: a Premariacco, la banda, istituita e diretta dall'egregio maestro di quelle scuole elementari, tenne un pubblico concerto e percorse le vie del paese suonando ripetutamente la marcia reale. A Moimacco si suonarono a festa le campane, e si espose il tricolore, persino sul campanile della chiesa, dove lo si vede ancora passando in ferrovia.

# Iltelefono del Giornale porta il n. 180

Bollettino meteorologico Giorno 20 Settembre ore 8 Termometro 7.8 Minima aperto notte 3.— Barometro 357. State atmosferice: bello Vente: NE. Pressione : calante leri: vario Temperatura massima: 16.- Minima 5.9 Media: 10.445 Acqua caduta mm.

## XX SETTEMBRE

Oggi ricorre la Festa nazionale del XX settembre che ricorda la caduta del potere temporale dei papi e l'acquisto all'Italia della sua capitale.

Questa mattina vennero deposte corone ai monumenti di Vittorio Emanuele II. e di Garibaldi dalla « Lega XX settembre » che è rappresentata a Roma al Congresso del Libero Pensiero.

Agli edifici pubblici e su molte case private sta esposto il vessillo nazionale.

La Massoneria udinese ha pubblicato un manifesto che ricorda la storia data. Il telegramma al Sindace di Roma

Il Sindaco di Udine comm. Perissini ha spedito al Sindaco di Roma il seguente dispaccio:

Nell'anniversario della sua unione alla patria accolga Roma l'augurio della cittadinanza udinese che neila marcia trionfale della civiltà e della libertà, verso più alti ideali, essa continui ad essere per l'Italia il faro luminoso. Sindaco Perissini

Concerti sospesi

D'ordine dei Prefetto, per misura di pubblica tranquillità, vennero sospesi i concerti delle bande musicali, che dovevano aver luogo questa sera.

## Nelle nostre Scuole Elementari

L'iscrizione alle Scuole Elementari del Comune di Udine comincerà il giorno 3 ottobre negli stabilimenti sco. lastici urbani e il giorno 5 nelle scuole rurali e continuerà fino al 18 incluso dalle ore 9 alle 12. Le lezioni avranno principio il giorno 14 dello stesso mese. A termini dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904 l'obbligo dell'istruzione è esteso fino al dodicesimo anno d'età ed a tutte le classi del corso superiore.

L'elenco degli obbligati è visibile nell'ufficio scolastico municipale. Gli alunni che per la prima volta si presentano per frequentare le scuole urbane maschili e che abitano nelle vie di Pracchiuso, Tomadini, Treppo, di

Mezzo, Ronchi, Aquileis, Bertaldia, della Posta, Prefettura, Piazza Umberto I, e Patriarcato, via Savorgnane, dei Teatri e vicoli adiacenti, s'inscriveranno nello Stabilimento scolastico in via Felice Cavalotti; quelli abitanti nelle altre parti della Città nello Stabilimento a S. Domenico.

Le alunne che per la prima volta si presentano per frequentare le scuole urbane femminili e che abitano nelle vie di Mezzo, Ronchi, Treppo, Tomadini, Pracchiuso, Licutti, Giovanni d'Udine, Cicogna, Tiberio Deciani, Palladio, Bartolini, Portanuova, Daniele Manin, Prefetture, Piazza Umberto I, Patriarcato e vicoli adiacenti, s'inscriveranno nello Stabilimento alle Grazie; quelle abitanti nelle altre parti della Città, nel nuovo palazzo delle Scuole.

L'istruzione religiosa sarà impartita soltanto a quegli alunni ed alunne i cui genitori ne faranno esplicita domanda, con dichiarazione scritta da presentarsi all'atto dell'iscrizione.

Coloro che intendono aspirare al sussidio del fabbisogno scolastico o alla refezione gratuita dovranno pure farne richiesta all'atto delll'iscrizione.

### Consiglio comunele

Venerdi 23 corr. alle ore 14 il Consiglio terrà seduta per discutere gli eggetti rimasti sospesi, e precisamente: nomina di un membro del Consiglio dell'Ospizio cronici; Conto consuntivo 1903 della Cassa di Risparmio; Conto consutivo 1902 della Congregazione di Carità; Conto consuntivo 1901 del Comune; impianto di un forno municipale.

Il Consiglio si tratterrà poi in seduta privata.

LA NOSTRA PANTERIA A VENEZIA

Stamattina col primo treno (ore 4.20) sono partiti da Udine per Venezia cento uomini del 79º fanteria reclamati d'urgenza da quel Prefetto, temendosi nuovi disordini.

## Chi impostura

L'assessore delle finanze, ha detto nella seduta di sabato del Consiglio comunale, parlando del forno municipale, che non si preoccupava delle imposturazioni divulgate per presentare la Giunta sotto un aspetto non simpatico. Ed ha soggiunto che un giorno sì è voluto accrescere l'importanza del provvedimento, come se si volesse fare un gran forno, tale che fosse necessario il referendum e il giorno dopo si è voluto farlo credere un forno di nessuna importanza.

Questa è una botta contro il Giornale di Udine che aveva rilevato serenamente (giova dirio) le incertezze e le contraddizioni della Giunta anche in questo affare del forno. In risposta alla viliana frase dell'assessore delle finanze, se avessimo potuto prendere la parola in quell'aula, avremmo detto:

« Chi impostura siete voi, proprio voi che fate annunciare un gran progetto di municipalizzazione del pane a Udine, tirando fuori anche l'esempio di Catania, e poi venite avanti col progetto di un forno normale già molto bene avviato negli studi dalla Giunta liberale Di Prampero; chi impostura siete voi che venite innanzi con una relazione in cui sembra che il municipio di Udine si accinga di fare il pane per tutto il Friuli e poi presenta un provvedimento ristretto e a titolo di prova, con molte dubbiezze; chi impostura siete voi che volete fare il forno ma non volete assumere la responsabilità dell'esito, avvertendo che se andrà male sarà colpa di coloro che l'avranno voluto col referendum e non della Giunta che l'avrà instituito. >

E basta. Perchè ne abbiamo fin sopra gli occhi di questi dibattiti a base di insinuazioni e di personalità a cui l'attuale assessore delle finanze suole ricorrere, quando si trova impacciato, e quando non è, non può essere presente chi potrebbe ricacciargli in gola le gratuite villanie.

ll mercato della selvaggina e dei conigli da giovedi 22 corr. sara trasportato da Piazza Venerio in Via Zanon, dove trovasi ora il mercato del pollame.

Al Sindac ė pervenuto legramma: L'attuale Famiglia, po propizia oc sentimenti ( animano. L mente ring II D La regina

La ris

Alla Prei tore dell' Morpurgo è sprecio: Racconig S. M. la grazia del c d'augurio tropico sod

Ci scrive Pare sia neonato ne Principe d Nonna e Doveva ag neanche il. di pochi g Perché Pri All'orga tale titol Roma; qu che il non ua viaggi

Per n stato certe d'anni 16 ( fissa dimo gabond: gr Fede: Pensier dell'Associ bari pensa

Le due

sono d'acc

riunione seguente d del Comi dei soci e 3. Deliber XX setten sezione u gramma c dizioni lo L'aduna settembre dell'Istitu

L'gregio giare il lie ebbe il ge disposizion duecento 1 della sua stribnirli : Il Consi prendente ringraziam

tuna gli a

dastria, cl

un'azione

- II Co zia Vivame per avere : della nasci largita all: la somma — Il sig la nascita d se fra i sc ghieri n, v

di lire 150

La pres

Teati Ci acrivo: Da pare teatrino d la compag retta dal concittadi

quási di mente inc grande e 8entazione lone dell' plausi e b Sono mo Patriotta d fa onore impati 🤃 quale pror Surpassare

Parte d'It da per tut Stabil DOTT.

perché por

Sola gon lulari. Il lirandia. wavere in

La risposta al telegramma del Sindaco

entari

mentari

cerà il

nti aco.

scuole

inclus<sub>0</sub>

vranno

o mese.

legge 8

zione è

d'età

periore.

visibile

volta si

scuole

elle vie

ppo, di

ia, della

rto I, e

i Teatri

o nello

Felice

e altre

nento a

volta si

scuole

o nelle

Toma-

iovanni

ni, Pal-

Daniele

to I, Pa-

iscrive-

Grazie ;

i della

Scuole.

apartita

lunne i

cita do-

da pre-

al sus-

o alla

re farne

il Con-

tere gli

mente:

onsiglio

suntivo

Conto

zione di

901 del

o muni-

seduta

TO MEN SHOWER

re 4.20)

a cento

ti d'ur-

nendosi

a detto

onsiglio

muni-

a delle

presen-

to non

she un

impor-

ie be bi

ale che

n e il

credere

il Gior-

-erea of

tezze e

anche

eta alla

Al Sindaco di Udine comm. Perissini è pervenuto l'altra sera il seguente telegramma:

L'attuale fausto evento della real Famiglia, porgeva a codesta cittadinanza propizia occasione per riaffermare sentimenti devoti e patriottici che la animano. L'Augusto Soyrano cordialmente ringrazia.

Il Ministro E. Ponzio-Vaglia La regina al Comitato dell'Infanzia Alla Presidente del Comitato protet-

tore dell' Infanzia, signora Eugania Morpurgo è pervenuto il seguente dispaccio:

Racconigi Raggia — 17 settembre. S. M. la Regina vivamente la ringrazia del cortese e ben gradito omaggio d'augurio rivoltole a nome del filantropico sodalizio cui Ella presiede.

La dama d'onore di servizio Contessa Trigona.

## Si mettano d'accordo

Ci scrivono:

Pare sia dispiaciuto al Paese che al neonato non sia stato dato il titolo di Principe di Roma. — Infatti esso dice: Nonna e Pio X non l'hanno voluto! Doveva aggiungere: E non l'ha voluto neanche il... «Friuli» (Veggasi il Friuli di pochi giorni or sono nell'articolo: Perché Principe di Roma?)

All'organo dell'on. Caratti pareva tele titolo un'offesa alla maestà di Roma; quello dell'on. Girardini trova che il non averlo dato corrisponde ad un viaggio a Cancssa!

Le due anime gemelle stavolta non sono d'accordo!

Per misure di P. S. fu arrestato certo Giuseppe Lunazzi di Luigi d'anni 16 domiciliato a S. Daniele, senza fissa dimora e dedito all'ozio e al vagsbond: ggio.

Federazione del "Libero Pensiero ... Il Comitate promotore dell'Associazione internazionale dei libiri pensatori, invitò gli aderenti ad una riunione per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno: 1. Nomina del Comitato sezionale; 2. Iscrizione dei soci e versamento per le tessere; 3. Deliberazioni per la ricorrenza del XX settembre; 4. Azione futura della sezione udinese per esplicare il programma comune in rapporto alle condizioni locali.

L'adunanza ebbe luogo sabato 17 settembre alle ore 20,30 in una Sala dell'Istituto Tecnico.

Beneficenza

L'gregio sig. Italico Piva, per festeg. giare il lieto avvenimento di Casa Savoia, ebbe il generoso pensiero di mettore a disposizione della "Scuola e Famiglia" duecento paia di zoccoli, primi prodotti della sua fabbrica testè aperta, per distribuirli ai fanciulli più bisognosi.

Il Consiglio direttivo porge all'intraprendente e benefico signor Piva sentiti ringraziamenti, coll'augurio che la fortuna gli arrida anche in questa nuova industria, che s'inizia sotto gli auspici di un'azione così bella.

- Il Comitato " Pro Infanzia " ringrazia vivamente il sig. Giacomo Comessatti per avere nella ricorrenza del lieto evento della nascita del Principino Umberto IIº largita alla a Colonia Alpina Friulana n la somma di lire 10.

- Il sig. Pietro Piussi per festeggiare la nascita del Principe Ereditario si iscris-86 fra i soci perpetui della " Dante Alighieri », versando alla stessa la somma di lire 150.

La presidenza vivamente ringrazia.

## DAL CONFINE

## Da GORIZIA

Testrino dell'Hotel central

Ci scrivono in data 18: Da parecchie sere, in quel simpatico teatrino dell'Hotel Central, si produce la compagnia marionettistica Grossi, diretta dai bravo Attilio Grossi, vostro concittadino, e sento proprio l'obbligo quasi di scrivervi come abbia pienamente incontrato il favore del pubblico grande e piccolo che ad ogni rappresentazione riempie il grandissimo salone dell'Hotel, e non è avaro di applausi e battimani incessanti.

Sono molto contenta, anche come com-Patriotta di scrivervi questo perchè ciò fa onore al volonteroso, attivo bravo e simpatico signor Attilio Grossi, il quale promette di fare assai bene e di sorpassare anche i suoi predecessori, Perchè porterà la sua compagnia in ogni Parte d'Italia, il dialetto veneto essendo da per tutto conosciuto.

## Stabilimento Bacologico DOTT. VITTORE COSTANTIN

(in Vittorio Veneto; Sola confezione dei primi incroci celinlari. li dott. Ferruccio co. de lirancia gentilmente si presta a cisevere in Udine is commissioni

Le ultime notizie dello sciopero

275 arrestati L'arresto dell'assassino deli'avv. Gadola

Milano, 18. - Nelle ultime ventiquattro ore si calcolano a circa 275 gli arresti, in maggior parte di teppisti, pregiudicati e anarchici; pochissimi furono rilasciati. La maggior parte sarà deferita all'autorità giudiziaria per resistenza ed oltraggi agli agenti della forza pubblica, danneggiamenti alla proprietà e per minaccie a privati.

Stasera fu arrestato il feritore del dottor Gadola, che venne riconosciuto dai presenti al fatto. Si tratta di persona nota politicamente.

LA CALMA A TORINO A NAPOLI E A PALERMO

Torino 19. Lo sciopero è cessato definitivamente e la calma è completamente ristabilita.

Napoli 19. Ogni moto e disordine è cessato. Ovunque si è ripreso il lavoro ed è ritornata completa la calma.

Palermo 19. Qui regna calma perfetta. Lo sciopero che qui non attecchì, è cessato e dappertutto si lavora normalmente.

#### Arresti e ribellioni a Genova morto

Genova, 20. — Lo sciopero è cessato. Il servizio ferroviario procede regolarmente. Gli operai, compresi quelli del porto ripresero tutti il lavoro.

L'individue ucciso nel conflitto con una guardia, che egli aveva colpito a terra cercando di disarmarle, per liberare un anarchico, fu identificato per Pietro Delli, pregiudicato, già ammonito e colpito da condanne per oltreggio, riballione e truffa.

Il comando della città e della provincia di Genova fu assunto dal generale Mayno.

## Lo sciopero continua a Firenze

Firenze 10. - Fu deliberata la contiuuszione dello sciopero. Questo però si considera non volontario, ma imposto da pochi facinorosi.

Vi furono dimostrazioni in alcune città della Toscana.

#### Un prete ingluriato Risponde colla rivoltella

Bologna, 19. — La città è tranquilla. A Castelmaggiore, Gaetano Negroni, segretario della lega dei calzolai, avendo insistito ad ingiuriare don Agostino Brighi, prete di Sabuno, questi gli rispose per le rime. Il Negroni gli scagliò dei ciottoli e il prete allora gli sparò una revolverata.

Il Negroni fu trasportato all'ospedale di Bologna gravemente ferito. Il prete fu arrestato.

A Sesto Imolese qualche centinaio di donne e ragazze si sdraiarono sul binario della ferrovia ma la forza egombrò il binario.

## IL RE E L'ESERCITO

Roma, 19. — In occasione della nascita del Principe ereditario il Ministro della Guerra ha diretto al Re il seguente telegramma:

«Sicuro interprete dei sentimenti dell'esercito, oggi esultante con Voi e con l'Italia tutta, lietissimo per l'evento della nascita del principe ereditario, prego V. M. ad accogliere l'espressione delle sue devote felicitazioni quasi rinnovato giuramento d'incrollabile fedeltà sulla culla del Reale neonato. »

Il Re gli rispose così: S. E. generale Pedotti Ministro della

guerra Torino: Mi è giunto particolarmente grato il fervido omaggio da Lei rivoltomi in questa lieta circostanza a nome dell'esercito alla cui fedeltà risponderà ognora la viva sollecitudine della mia Casa. Le mando cordiali ringraziamenti.

### affez.mo Vittorio Emanuele Gli estremi e la stampa

Roma, 19. - I corridoi di Montecitorio sono affollati, anche perchè molti deputati sono venuti per assistere al Congresso del Libero Pensiero. E, si può dire, generale il biasimo per la condotta di Sacchi e Turati che non ebbero l'energia di opporsi ai rivoluzionari ed osa vorrebbero imporsi al Governo. Notevoli sono i comment della stampa:

Il Giornale osserva che i più audaci si sono imposti alla maggioranza dei lavoratori ed hanno preso la mano ai deputati socialisti.

Il Messaggero dice: il risultato dello sciopero è: rottura di fanali e di teste e qualche coltellata.

L'Avanti approva la proposta fatta dall'Estrema di riconvocare il Parlamento. Dice: Se la proposta verrà respinte, i deputati dell'Estrema si dimetteranno.

Il corrispondente romano della Stampa ha telegrafato: Moltissimi a Roma ripetono: « E' ora di finirla! » Questo sentimento si fa strada in modo sorprendente, e posso assicurarvi che vi partecipano anche molti che appartengono alle classi popolari.

#### Il disastro feccoviario di Ferrara 4 morti? Numerosi feriti

Stamattina si e sparsa in città la notizia di un grave scontro ferroviario sulla linea Ferrara-Bologna. Il fatto che non arrivò stamane la posta di Bologna, confermava o per lo meno rendeva attendibile la notizia.

Ci siamo recati alla stazione ferroviaria per informazioni e ci fu risposto che non si avevano notizie precise sul disastro, realmente avvenuto.

Ecco il telegramma più tardi pervenuto alla Ferrovia:

Ferrara, 20. (ore 5 ant.) — Il diretto 38 proveniente da Bologna entrando nella stazione di Ferrara alle 2,54 per una falsa manovra di scambio andò a scontrarsi con tutta violenza contro una colonna di carri manovranti in stazione.

L'arto fu violentissimo.

Non si hanno ancora notizie precise sulle conseguenze del disastro; si parla però di quattro morti e di numerosi feriti.

Il diretto 38 è quello che coincide a Mestre col diretto di Milano alle 4.45 e prosegue per Udine ove giunge alle 7.42.

Con ciò si spiega il mancato arrivo della corrispondenza da Bologna e oltre. Si teme che il disastro sia dovuto ad opera dolosa.

#### Il congresso internazionale del « libero pensiero »

 $R_{\odot}ma$ . 19, — Finera il numero dei congressisti, fra cui molte, signore, si può calcolare superiori ai 3000.

Ail'inaugurazione del Congresso domattina alle 9 parleranno il prof. Sergi presidente del Comitato ordinatore, poi Karket, Berteland, Lombroso, Danis, Denis, Conway, Fournement e Buisson il quale fu incaricato di pronunciare il discorso inaugurale.

Per la cerimonia di domani a Porta Pia si sono pubblicati numerosi manifesti delle associazioni politiche delle logge massoniche ecc. invitando le società cittadine ad intervenire numerose perchè la cerimonia riesca più che mai solenne per la presenza dei rappresentanti di tutto il mondo intellettuale.

Al corteo prenderanno parte i congressisti del « Libero Pensiero », le associazioni popolari ed altre rappresentanze, la Giunta e il Consiglio comunale e i corpi armati municipali che recheranno il gonfalone del Comune.

Il corteo partirà da piazza del Senato alle 3 e 30 e giunto a Porta Pia ritornerà al Pantheon.

Oltre a questi nessun altro oratore potrà chiedere la parola in questa seduta giacchè alle 10 e mezzo si deve ordinare il corteo che recherà una corona alla breccia di Porta Pia.

Qui Fournemont parlerà a nome dei congressisti esteri. Alle 3 del pomeriggio si radunerà l'assemblea generale dei congressisti per nominare le commissioni che devono studiare i varii temi proposti. Il giorno 21 comincerà la discussione del tema: «La Chiesa e lo Stato nei rapporti del diritto interno». Relatore sarà Giorgio Lorrand.

## CRONACA GIUDIZIARIA

## IN TRIBUNALE

Ruolo delle cause penali da trattarsi nella seconda quindicina del

mese di settembre:

Giovedi 22. - Molaro Caterina e C. 2 libere, furto, testi 3, dif. Tavasani, Beltrame Pietro, libero, approp. indebita testi 4, dif. id.; Ironi Francesco, detenuto, viol. vigilanza, dif. id.

Giovedi 29. - Buzzi Raffaele, libero, falso, testi 3, dif. Conti; Romanutti Angelica, libera, furto, appello, dif. Celotti; Locatelli Luigi, libero, furto, appello, dif. Buttazzoni; Perabò Pietro, libero, furto, appello, dif. Conti; D'Agostino Antonio e C., 4 liberi, contrav. sanitaria, appello, dif. id.

## Ballo a Paderno

Oggi alle ore 16 nella nuova Sala Bertoti si terrà una grande festa da ballo, con distinta orchestra udinese diretta dal sig. G. Percotto.

Ingresso alla sala cent. 10, per ogni danza cent. 10. - Le donne hanno libero. l'ingresso.

L'osteria è provvista di scelti vini e cibarie.

# GABINETTO ODONTOLATRICO del Chi.go M.co Dentista

Premiato con Medaglia d'org Plassa Mercatongovo R. S. Udine Riceve dalle ore 9 ant. alle 5 pom. Dott. I. Furlani, Direttora Principal Loigi garanta responsabila

Ieri mattina alle 9 cessava di vivere improvvisamente

ANGELO VANNONI d'anni 49.

I parenti tutti addolorati ne danno il triste annuncio, avvertendo che i funerali avranno luogo oggi, martedi 20 corr., alle ore 4 e mezza, partendo dalla Via Villalta n. 36.

Udine, 20 settembre 1904,

## Bisogna vincere la debolezza

Chi soffre di debolezza organica non ha che da incolpare se stesso dello stato nel quale si trova. Perchè qualunque sia la causa che ha generato questo impoverimento dell'organismo, per toglierla non occorre far altro che una cura semplicissima ma di efficacia garantita. Da trent'anni esiste questa sicurissima cura, che ogauno può facilmente procurarsi, che tutti fanno volontieri e senza disturbo alcuno: la cura della Emulsione Scott.

Bisogna provarla per esserne persuasi. Gli effetti benefici si risentono delle prime dosi; non per egni organismo la cura avrà la stessa durata: ciò è in relazione allo siato più o meno profondo dell'esaurimento, i suoi buoni fcutti però li dà per tutti e sicuramente.

Ci sembra che un esempio sia più breve ad esporre e più confortante, e rappresenti la migliore di mostrazione del nostro asserto; così trascriviamo quanto ci scrive in proposito il signor G. Farina di Marsala,

Marsala, 28 Apr. 1903 M- sono perfettamen e riavuto da un profendo indebolimento organico mediante l'oso prolungato dalla Emulsione Scott. Le cause di que-Sto deperimento furono parecchie e non mette conto di enumerar'e; solo mi piace porre in vil evo le qual tà to rilevo le qualtà tonico-ric stituenti delle

Emulaione Scott. Per Gioacchino Farina essa il mio organismo pote il robustitsi ancora e vincere così quei disturbi che costituiscono la caratteristica delle persone indebolite.

GIOACCHINO FARINA Via Cassero, N. 25, Marsala. L'uso regolare della Emulsione Scott vince qualunque debolezza organica per profonda che essa sia. La Emulsione Scott conserva all'olio di fegato di merluzzo, del quale si compone, tutte le proprietà ricostitutive, aumentate e completate dagli ipofosfiti di calce e di soda che vi sono aggiunti e pei quali la sua azione si estende anche al sistema nervoso. Essa alimenta e nutrisce senza

stancare gli organi della digestione. Dalla lettera surriferita si tragga il buon consiglio da mettere subito in pratica in caso di b'sogno.

Una bottiglietta originale di Emulsione Scott formate « Saggio » può aversi rimettendo cartolina vaglia da L. 1.50 alla succursale in Italia della casa produttrice: Scott & Bowne, Ltd., Viale Venezia, N. 12 - Milano.

## FERRO-CHINA BISLERI

L'uso ei questo liquore è ormai diventato una neces. VOLETE LA SALUTE?? sità pei nervosi, gli anemici, i deboli di stomaco.

Il Dott. FRAN-CESCO LANNA, dell'Ospedale di Napoli, comunica averne ottenuto averne ottenuto

u risultati superiori ac ogni aspettativa » anche in casi gravi di anemie e di n debilitamenti organici consecutivi a n malattie di lunga durata n,

Bayer

ACQUA DI NOCERA UMBRA (Sorgente Angelica) Raccomandata da centinaia di atte stati medici come la migliore fra le acque da tavola. F. BISLERI e C. — MILANO

#### GABINETTO DENTISTICO LUIGI SPELLANZON Medico Chirurgo Cura della bocca e dei denti Depti e dentiere artificiali

Udi 18 — Piszza del Duomo, 3 IN PAGNACCO

Si affitta, come anche si vende casa di villeggiatura con giardino ed orto annessi, posta nel centro del paese. Per informazioni, rivolgersi all'Ufflcio annunzi del giornale.

Da affittare fuori porta Gemona col primo ottobre, casa di civile abitazione, con scuderia, giardino ed orto.

Per trattative rivolgerei all'ufficio del nostro Giornale.

Leggete sempre gli avvisi della terza e quarta pagina del nostro giornale. .



si pregia di avvertire che durante le vacanze autunnali l'Istituto rimane aperto a quei giovani che, dovendo nel prossimo ottobre sostenere gli esami, hanno ora bisogno di lezioni speciali nelle singole materie.

Gli ottimi risultati ottenuti dai convittori di questo Collegio fino ad ora valgano ad assicurare che nulla si trascura per bene apparecchiare i giovani alle prove

Si accettano anche esterni. - Retta modica.

## Occasions

Vetturetta automobile 4 H P. di primaria fabbrica con macchinari in perfetto stato e due motociclette nuove cedonsi buoni patti. Rivolgersi Officina Marzuttini e C.

# 000000000 A 000000000 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Udine.

DI MILANO contro i danni degli incendi sulla vita dell'nomo

Societa' Anonima per Azioni fondata nel 1826

e per le rendite vitalizie.

Capitale sociale L. 5,200,000 925,600 versato n Riserve di utili n 4,449,132 di premi n 18,574,501

Agente procuratore per la Provincia di Udine sig. G. B. VOLPE 

GEMONA

Trasferimento di Negozio Il sottoscritto si pregia d'avvertire la spettabile sua clientela che col giorno 8 corrente ha trasportato il suo negozio di manifattura nella nuova sua casa posta all'angolo di via G. Bini presso il Duomo.

Sebastiano Della Marina negoziante

Casa di cura chirurgica Dott. Metullio Cominotti Via Cavour N. 5

Malattie chirurgiche e delle donne

TOLMEZZO

Consultazioni tutti i giorni eccettuati il martedi e venerdi 

Non adoperate più tintore dannoss Ricorrete all'INSUPERABILE TINTURA ISTANTANEA Premiata con Medaglia d'oro all'esposizione campionaria di Roma 1908.

R. Stazione sperimentale agraria di Udine I campioni della Tintura presentata dal signor Lodovico Re bottiglie 2, N. 1 liquido incoloro, N. 2 liquido colorato in bruno; non contengono ne nitrato o altri sali d'argento o di piombo, di mercario, di rame, di cadmio; ne altra sostanza

minerali nocive.

Udine, 12 gennaio 1901 Il direttore Prof. Nallino Unico deposito de res presso il parrucchiere Lodovico Re-

Via Daniele Manin FERNET - BRANCA Specialità dei Fratelli Branca di Milane

AMARO, TONICO, CORROBORANTE, DIRESTIVO Guardard daily contraga fort

elle fidere la detto : proprio an propane a mpio di ol promolto Giunta postura

on una munifare il resenta titolo e; chi fare il a la reido che oro che e ron

to. » n sopra base di oui l'atuole riciato, e resente ola le

ggina 2 corr. erio in nercato



Deposito Generale da MISONE & G. - Via Torino, 12 - MILANO — Fabbrica di Profumenio, Saponi o anticoli par la Toletta e di Chineaglieria per Farmacisti, Proghieri, Chineaglieri, Profumieri, Parsucchieri, Bazar.

guando la caduta giornaliera dei capelli era

Si vende tanto profumata che inodora od al petrolio da tutti i Farmacisti ed lu uso da tutti

fortissima.

"Usate il

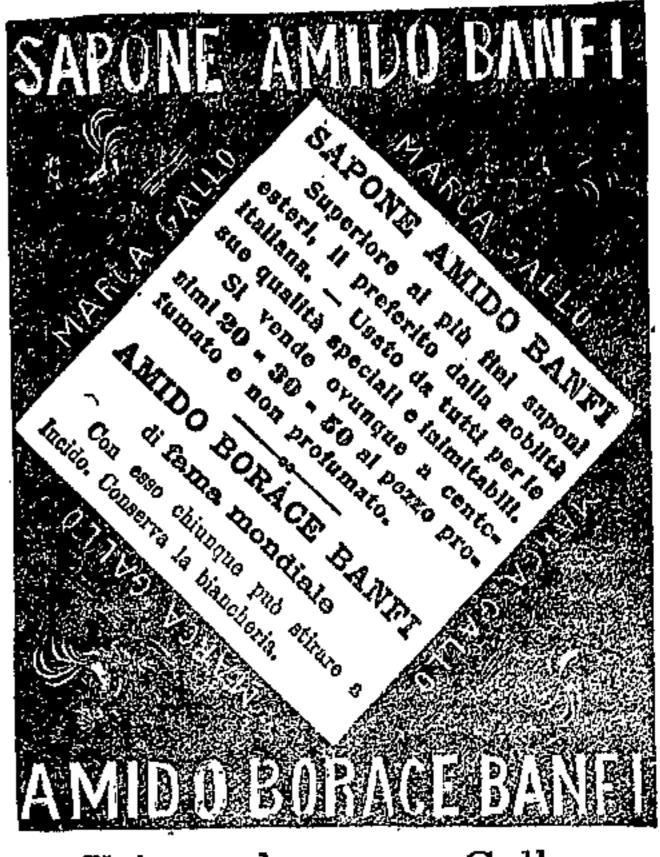

Esigere la marca Gallo Il SAPONE BANFI (all'Amido) non è a confondersi coi diversi saponi all'Amido in commercio. Verso cartolina-vaglia di Lire 2 la Ditta A. BANFI Milano, spedisce 3 pezzi grandi franco in tutta Italia.

# RAITTIM - VEILISCH

UDINE Piazza Umberto 1º - CIVIDALE Piazza Giulio Cesare

# Grandlofficine meccaniche a motore MOTOCICIETTE

Marchand, Klément, Rosselli, Wernner, Cito, Laurin Klément, usate o nuove, vendonsi d'occasione per L. 350 a 1250.

BICICLETTE nuove delle migliori fabbriche da L. 120 a 280.

Grande deposito accessori per biciclette e motociclette

Crosta lattea MALATTE DELLA PELLE dei bambini, Exemi, secchi, umidi. Erpetismi, Macchie, ecc., guariscono con poche applicazioni del Dermatogeno, rinomatissima pomata zione L. 3 (franco L. 3,50). del dott. J. Parkyng. - Prezzo L. 2.- il vasetto (L. 2.25 franco di porto).

SORDITÀ e mali d'orecchio si guariscono usando il linimento acustico Uditina del dott. W. T. Adair — Boccetta L. 1.75 (franco L. 2) Istruzione grațis.

SIII (HEZZA di stomaco e tutte le malattie IUIIUIII aventi per cause gli ingorghi intestinali spariscono coll'uso delle ormai rinomatissime e conosciutissime Pillole della Saluts del dottor Clarche. Scatola L. 1 (franca L. 1.20) Gratis opnscolo Stitichezza.

in poche settimane prendendo ogni giorno alcune Pillole DI DIMAUIUDUL contro l'Obesità del dott. Grandwall - Rimedio di sicuro effetto e senza inconvenienti. -- Oltre distruggere l'adipe sono pure indicatissime contro i disturbi digestivi, stitichezza, emorroidi, asma, apoplessia, ecc., Gratis opuscolo spiegativo. - L. 4,50 la scatola (L. 4.75 franche di porto).

durioni, occhi di pernice, ecc. Guarigione 

del viso e del corpo spariscono per sempre PLU U L'AMUUU col Depileno, Depilato. rio innocuo del dottor Boerhaave. Flacone con istru-

coll'Acqua celeste Orientale, tintura istantanea, che si applica ogni 20 giorni, si può dare ai capelli bianchi o grigi e alla barba quella tinta naturale che più si desidera. E' affatto innocua. Flacone L. 2.50 (franco L. 3.10).

L'Acqua di Ofelia, assolutamente innocua, reude in UATELLI DIUNUI breve tempo alla capigliatura ed alla barbs, uno stupendo colore biondo d'oro. Flacene L. 3 (france L. 3.60).

e Forfora spariscono in breve tempo coll'uso del Tricoferon del dottor Law-son, unico specifico veramente efficace. - Bottiglia L. 350 - (Franco L. 4.20).

per la pronta «ttura» zione dei denti ca-MADIUL UNI IIIU riati senza bisogro del Dentista. — Tubetto con istruzione centesimi 50 (franco centesimi 65).

Indirizzare lettere, vaglia e carteline-vaglia unicamente alla OFFICINA CHIMICA DELL'AQUILA MILANO - Via S. Calocero, 25 - MILANO

TONICO ~ DIGESTIVO Specialità della Ditta GIUSEPPE ALBERTI di Benevento

Guardarsi dalle innumerevoli fals:ficazioni. Bichiedere sull'etichetta la Marca Depositata, e sulla capsula la Marca di garanzia del Centrollo Chimico Permanente Italiano.

## La ispirata Veggente Sonnambula ANNA D'AMICO

dà consulti di presenza e per corrispondenza

Ogni incredulità preconcetta ha dovuto cedere all'eloquenza meraviglicsi dei facti che attestano la chiaroveggenza singolare di ANNA D'AMICO sua segreti più reconditi, sui mali e sulle contrarietà che travagliano il fisico e il morale; e coloro che l'hanno consultata fanno ampia fede sui risultati ott nuti. Ella dà degli schiarimenti e consigli efficaci ad alleviare e togliere i dubbi e le avversità.

Le anime che soffrono, che si veggono tradite negli affetti più cari o perdute nell'incertezza dell'avvenire o nelle miserie presenti, ella sa confortare, illuminare, richiamare dal dubbio alla speranza, alla fede; sa ricondurre la pace ove era la discordia, rischiarare il passato, il presente e intuire nei limiti dell'umano e del ragionevole il futuro, essere apportatrice, a tutti, di luce, di verità, di moralità del sentimento, di amore negli animi. Essa sa scrutare gl'intimi affetti umani, come penetrare nelle viscere della terra, temperare i caratteri e le passioni, dissipare le ombre della superstizione, vincere gl'istinti perversi dell'ozio e del male.

In tanta mutabilità di cose e di opinioni, la fede nella Sonnambola è rimasta sempre immutata; onde è superfluo ricordare i servigi che ella ha reso e rende ull'umanità. Tutti possono consultaria di presenza o per corrispondenza e basta scrivere le domande e il nome o le iniziali delle persone interessate, alle quali essa darà i propri responsi.

Per ogni consulto di corrispondenza devesi inviare lire 5, se all' Estero lire in lettera raccomandata o cartolina vaglia al PROF. PIETRO D'AMICO, Via Roma, N. 2, piano 2º, BOLOGNA, e colore che la consultano riceveranno immediatamente il responso della Sonnambula; sempre confortate da tutti gli schiarimenti e consigli necessari, e rimanendo il tutto nella massima segretezza; sicché ogni persona potrà lealmente fidarsene e sperare di ottenere un felice risultato.

whole a rule or securing the securing Si prega il pubblice di visitare i nostri Negozi per esservare i lavori in ricamo di ogni stale; merletti, arassi, lavori a giorno, a modano, occ. eseguiti con la macchina da cucire

la steem che viene mondialmente adoperata dalle

famiglie nei lavori di biancheria, sarteria e simili. Macchine per tutte le industrie di cucitura

Tutti i modelli per L. 2.50 settimanali Chiedasi il Catalogo Illustrato che si dà gratis ADCOCK & C. COMMINISTER WE ! ILLE

UDINE - Via Mercato Vecchio N. 6 CIVIDALE - Via S. Valentino N. 9 PORDENONE - Via Vittorio Emanuele N. 28

Udina, 1984 - Tipografia G. B. Dozetti

Udine 🛎 🗆 atto il Reg Per gli et riungere le n

pestali -- " mestre in p

Mumero sel

Anno A

Sì, distin <sub>veri</sub>, che la

rore del sa dai barabba in queste c tengono nascosti ne Siamo co sima mage rai non ap devastaz coltellate; la loro re mente que molti dei ırganizzar pacifica e ad avviare

> rendere pi un'altra v complicità nomini de Ma l'es se le altre non occup raia, a la balia di u perŝiero ( ranno og: render**e** p alle leggi libertà di

> > Compit

partit**o sa** 

Gli ecce

di cui f**ur**o:

a tutti; gio**rno u** i oratutto chiamare lo stato e della clas gerano i si dice m ghesia ch condizioni spęcialme linguaggi zioni įpiù operaia, l sere quas diventare

ficando le elettorali lano, tal ritenersi sotto i pi Ora nè gl' italian sciarsi og danni ind morali, d quale nor vere mag Se il pae: un quale

meglio ec scipare a stazioni classi si per salva quale, a n basso; sen sanzioni, ( 4d'attentare

cessario d

La sopp Mai, near riose: reazio d'un popolo pressione co confisca di idi un bollet padroni con

bituazione. Not non rere alle pa questa furia Il fatto è d spirito fere

giacobini, c